# Master Negative Storage Number

OCI00058.21

Setti, Andrea

Fiori e frutti del Santissimo Sacramento

In Firenze

[ca. 1650]

Reel: 58 Title: 21

#### **BIBLIOGRAPHIC RECORD TARGET** PRESERVATION OFFICE **CLEVELAND PUBLIC LIBRARY**

**RLG GREAT COLLECTIONS** MICROFILMING PROJECT, PHASE IV JOHN G. WHITE CHAPBOOK COLLECTION Master Negative Storage Number: OC100058.21

**Control Number: AAW-5020 OCLC Number: 07092766** 

Call Number: W 381.55R Se78f

Author: Setti, Andrea.

Title: Fiori e frutti del Santissimo Sacramento: esposti in diversi miracoli / cnmposti [sic] da Andrea Setti ad

instanza de suoi devoti.

Imprint : In Firenze ; & in Pistoia : per il Fortunati, [ca. 1650]

Format : [8] p. ; 15 cm. Note: Cover title.

Note: Title vignette (woodcut).

Subject: Lord's Supper. Subject: Chapbooks, Italian.

#### **MICROFILMED BY** PRESERVATION RESOURCES (BETHLEHEM, PA)

On behalf of the

Preservation Office, Cleveland Public Library

Cleveland, Ohio, USA

Film Size: 35mm microfilm Image Placement: IIB

10/12

Reduction Ratio: / 8:1 Date filming began:

Camera Operator:

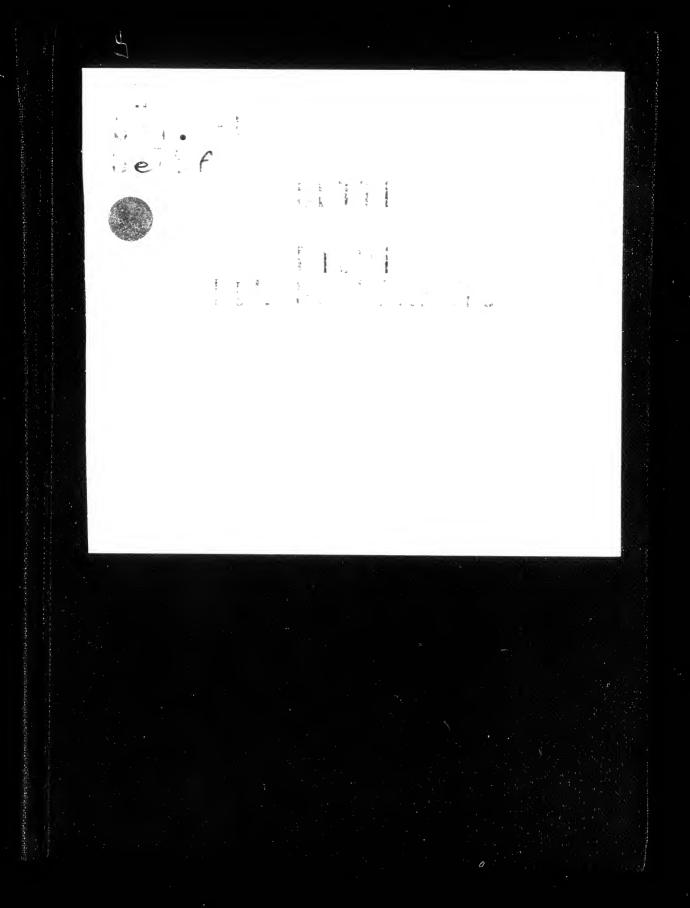



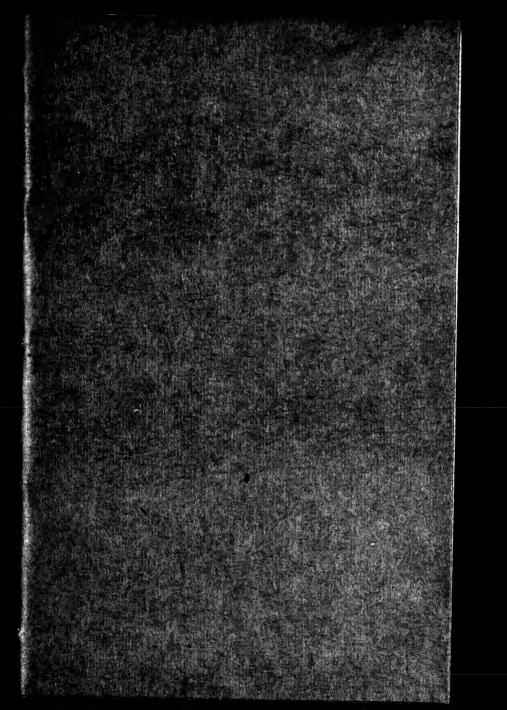



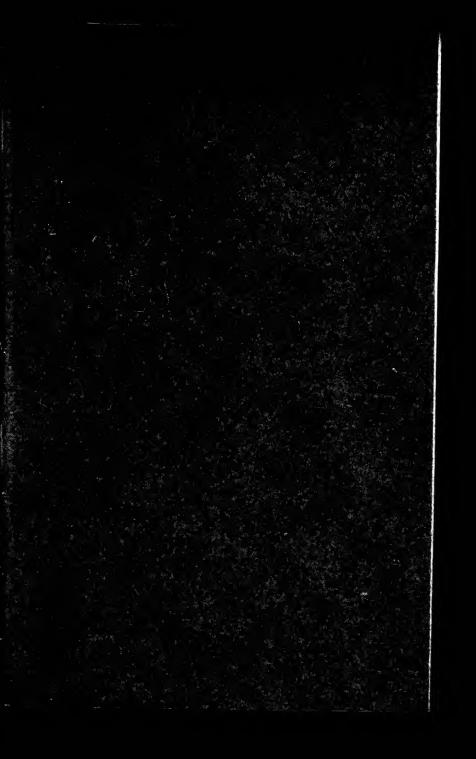



sel

1 7

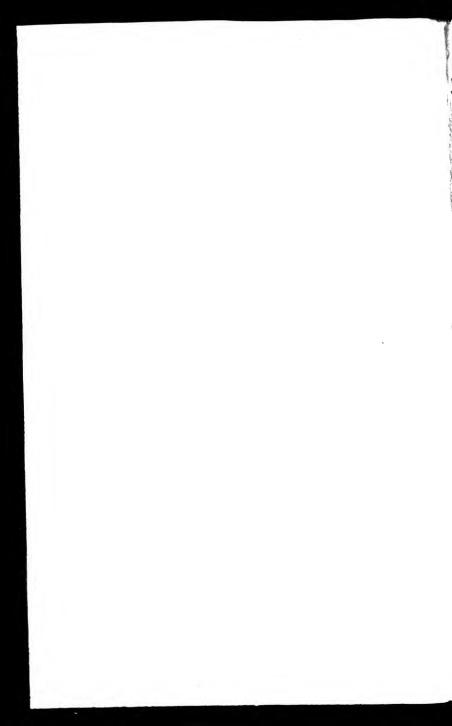

### FIORI; E FRVTTI

DEL SANTISSIMO

## SAGRAMENTO ESPOSTI

IN DIVERSI MIRACOLI

Composti da Andrea Setti ad instanza de suoi deuoti.



In Pirenze, & in Pistoia. per il Fortungti

Con licenza de' Superiori.

Prrei cantard'ampre,
e non sò che mi dire,
poiche d'ardor mi sento il cor serire,
e tanto è l'amor grande,
e tanto è l'amor grande,
che porta a noi il Signor che mai si spade.

Tu dolce mio Signore,
fol per tua gran bontade,
col Padre vnito, e la divinitade,
al rozzo ingegno mio,
al rozzo ingegno mio,
fauor dona pur tu benigno Dio.

Musa cou veste sacra,
hora adorna i miei detti,
somministrando a me sacri concetti,
acciò che sempre adori,
acciò che sempre adori,
il Duce Santo de' soprani cori.

Quando penío al Signore, mio dolce innamorato, se stesso darmi non habbia sdegnato, damor vero, esanto, o amor vero, esanto, che nel moodo già mai si sentì tanto.

O miracol diuino, ò gran (egno d'amore,

che

che mostrò a noi mortali il Saluatore, se stesso in cibo diede, promettendoci in ciel donar la sede. 381.

55R Per purgar nostre colpe volse'l benigno Dio, morire in Croce per il fallir mio, dimmenso, e puro amore, d immenso, e puro amore, che habitar nel mio cor venga il Signore.

E se inferma languisce la mia alma meschina, se stesso Dio mi dà per medicina, e sol per noi sanare, e sol per noi sanare, con le viscere sue ci vuol cibare.

Parte dell'alta Gioria, e per noi lassa il Cielo, abitar viene dentro al nostro stelo, hor tu alma pietosa hortualma pietola, il benigno Giesù nel tuo cor posa.

Lascia il tuo vizio horrendo, e confede, esperanza, prepara al buon Gies ù nel tuo cor stanza scaccia da te il peccato, fcaca

scaccia da te il peccato,! che'l benigno Giesù t'hà ricomprato.

Sotto specie di pane,
fotto specie di vino,
ciba il Signor con mister peregrino,
noi miser peccatori,
noi miser peccatori,
a lui pronti deniamo i nostri cori.

Oh Sagramento fanto,
oh misterio divino,
da ciascuno adorato a capo chino,
genustesso t'adoro,
genustesso t'adoro,
genustesso t'adoro,
e co i debìl mia preghi sempre t'honoro.

Benignissimo Dio, che volesti mostrare, con tal misterio vn'amor singulare, hor dona a me sauori, hor dona a me sauori, che le grandezze tue per sempre honori.

E miracol tuoi santi
hor vorrei raccontare,
ma non saprei doue principiare,
che tali, e tanti sono,
che tali, e tanti sono,
che raccontarli possa hor sammi donoi
Vna

Vna donna empia, e ria.
la facra Hostia al foco arse,
da quella il sangue suor subito parse,
all'hor pentita crede,
all'hor pentita crede,
il benigno Giesù perdon li diede.

Anco vno indemoniato,
il fanto Sacerdote,
cominciò con oration deuote
gli diè cibo foprano
gli diè cibo foprano,
& all'hora ei restò libero, e fano.

Vn Soldato adorando, il Santo Sagramento, nel fango a inginocchiarsi non su lento e con il cor giocondo, e con il cor giocondo, da terra poi rizzossi poi libero, e mondo,

Vn Sacerdote rio
Sacra Hostia hebbe seposta,
tornandola a veder vn'altra volta,
guardò con occhio sisso
guardò con occhio sisso
veddela trassormare in Croeisisso.

O santo Sagramento, di tal virtù dotato che dal Demonio infin vien honorato, che al nominarlo folo, che al nominarlo folo, pronto l'honora, e se ne sugge a volo.

Oh voi Christiani tutti,
ciascun pur sia contento,
riceuer questo santo Sagramento,
che con allegro ciglio,
che con allegro ciglio,
col suo aiuto trarci di periglio.

Chi infermo al letto giace,
fi deue rallegrare,
perche rimedio harà fi fingolare,
pur, che resti contento,
pur, che resti contento,
di riccuer nel cor il Sagramento.

O fratelli miei cari, tutti vi vò pregare, che al fanto Sagramento dell'altare, con gran fegno d'amore, con gran fegno d'amore, ptonti donate tutti il vostro core.

Il piccolino, e'l grande, fia pure hoggi contento, fempre lodare il fanto Sagramento, con penfier fanto, e pio, con pensier fanto, e pio, honoriam, e lodiam per sempre Dio.

Lodiam pur del Signore
la grandezza infinita,
ch'è morto in Croce sol per darci vita,
e con graui dolori,
e con graui dolori,
hà volsuto morir pe'peccatori.

Ograndezza di Dio,
vna donna empia, e ria,
che liberar il marito ella vorria,
dal vizio del giocare,
dal vizio del giocare,
alla Chiesa s'andò a Comunicare.

Quando hebbe riceuuto,
l'Hostia santa, e divina,
andonne a casa questa ria meschina,
dal demonio ingannata,
dal demonio ingannata,
per abbruciar quell'Hostia consagrata.

E dar quello nel cibo, al marito fellone, fol per leuar da lui l'openione, del vizio del giocare, del vizio del giocare, & a casa contento farlo stare. Dentro candido lino,

l'Hostia sacra hauea inuolta,
e verso quella andaua questa stolta,
con animo sincero,
con animo sincero,
di brugarla, e dar sincal suo pensiero.

Quando aperse la cassa, troud mesto languire, santo fanciullo sentendosi dire, dimmi donna crudele, dimmi donna crudele, perche bruciar voi tu, chi t'è sedele,

Essa tutta tremante,
il perdon chiese all'hora,
e quello ottenne senza altra dimora,
ò miracol diuino,
ò miracol diuino,
oh grandezza d'amor del gran Bambino.

Peccatori, che fate?

deh chiedete perdono,

dal Sagramento otterrete ogni perdono,

che per mezzo di quello,

che per mezzo di quello,

abitar noi andren nel fanto Oftello.

IL FINE.

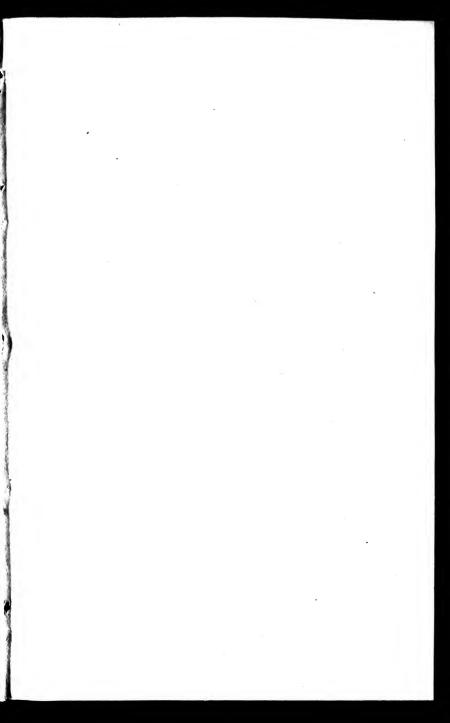



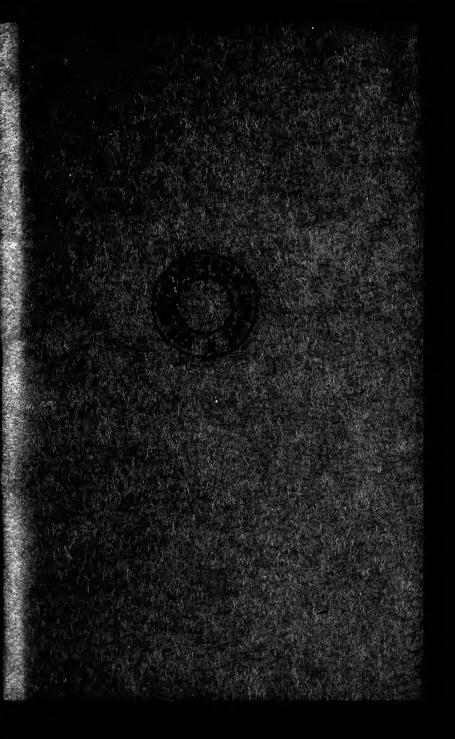

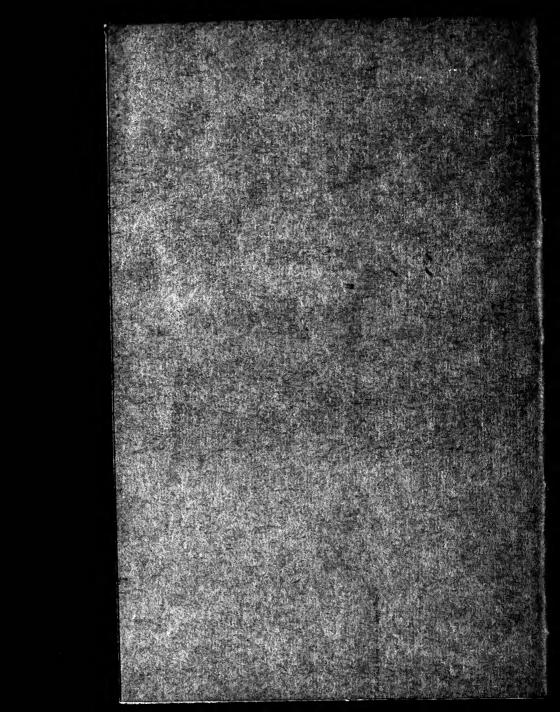

11381.51 P de 11.

9010/n

